The area surregues and In Uline a domicillo, nella Provincia e nel Regno annuo Live 24 rimestre. . . . Pegli Stati dell'Unione

postale si ngginngono

le sposo di perto.

WATER STATE OF THE STATE OF THE

GIORNALE POLITICO - AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE - LETTERARIO.

Le inservient di annunel commorciali si ricovono presso i A-genzia di pubblicità di Luigi Fabris e Comp. Via Morcorio N. 5. Per altro inserzioni presso l'Amministraziono del Giornale.

Il diornalo esce, tutti i giorni, eccettuate le domeniche — Amministrazione Via Corghi N. 10 — Numeri separati si vendono all'Edicola e presso i fabaccal di Morcatovecchio, Piazza V. E. e Via Daniele Manin — Un numero cent. 10, arretrato cent. 20)

## COL PRIMO DI APRILE

omincia un nuovo periodo d'associazione lla Patria del Friuli ai prezzi indicati in. sta del Giornale. Per associarsi basta conegnare l'importe all'infficiale di Posta. Anche per questo periodo sono propuratitomanzi e Racconti di piacevole letera da pubblicarsi nell'Appendice. In esso, oi, la polemica o gli scritti umoristici di ollaboratori straordinarii serviranno a daro radita varietà.

Queste care e promesse della Direzione. sprimano agli. Udinesi ed ai Friulani intti nestra gratitudine per loro costante beevolenza.

Ker the second of the

# Fare e disfare

e sempre lavorage!

Per le Feste Pasquali si avranno paechi giorni di riposo; e già, insieme Deputati, eziandio alcuni Ministri sciarono Roma: Ma i Ministri, assai ma che non i Deputati, torneranno lavoro, a rinfrancati pel voto di fl-

Ed annunciasi che questo lavoro, se entinuerà fervido alla ricerca delle onomie, avrà eziandio un altro obettivo: quello: di disfare quanto edecessori avevano fatto, od almeno acconciare diversamente le cose, che jelli avevano predisposto.

Ad ogni crisi ministeriale si avverrò entico fenomeno; quindi Crispi e Zaardelli non se l'avranno a male, se l i Rudini e Nicotera imiteranno i vecchi

on valesse appuntino, pel bisogno di ere dall'una ad altra mano.

Avremo opportunità più tardi di diforrere delle novilà che le loro Eccelnze preparano a siffatto scopo; e per ggi fermiamoci a considerare quanto fri dicevasi a proposito di una merzaccellenza, che ci deve essere cara, perchè, appartenendo alla Regione Veeta, noi la consideriamo quasi di casa sostra. Questa mezza-Eccellenza è l'on. ascolato, che in grazia dei Marchese Rudini oggi è divenuto sotto-Segrerio di Stato per le Poste e pe' Telegati, del qual Ministero morituro l'on. Branca tiene l'interim.

Parlando di esso Ministero, di cui cianciò che Crispi lo istituì per dare

Appendice delia PATRIA DEL FRIULI.

A. DE LAVERGNE.

i Fa-

(Figure)

DQUSI-

1Z 088

mente

ri life

ubbli

ROMANZO.

(Ridotto da E. Lestani.).

Cap. I, La Festa del villaggio.

elfinato.

Da qualsiasi parte l'occhio si volga, eggonsi "levarsi all' orizzonte delle l ime verdeggianti che si slanciano lino lle nubi : appena appena se di mezzo quell' occano di verdura spunta qui là qualche bianca masseria, qualche tell' uomo in quella solitudine alpe- principale. tre sulla quale il monastero di S.

un portafoglio a Pietruccio Lacava, è proprio il caso di ripetere: fare e disfare con quel che segue. Cioè, appena istituito, ecco si vuole cancellarlo dal numero de' Ministeri. Anzi sembra che per sopraintendere alle Poste ed ai Telegrafi basterà un sotto - Segretario di Stato, tornando quelle e questi sotto il Ministero dei Lavori Pubblici.

Or a ricondurse le cose a questo punto, cioè a disfare, vuolsi che adesso l'on. Pascolato lavori a tutt' uomo. E siccome è da poco tempo che Lacava aveva anch' egli disfatto, così certe ritornare al vecchio, con qualche ritocco.

Ci ricordiamo i quasi unanimi lamenti della Stampa, lorquando vennero soppresse le due Direzioni generali, che, per comune consenso, funzionavano bene, anzi avevano nomea di essere distinte tra tutte le pubbliche Amministrazioni. Ebbene; la mezza-Fecellenza dell' on. Pascolato mira a ristabilire le Direzioni generali, di fronte a cui il sotto-Segretario sarà un vice-Ministro a segno del connubio tra le Poste ed i Telegrafi. Or questo rifare quanto improvvidamente avevasi disfatto, indicherà che l'on. Pascolato sa giovarsi dell'esperienze e persino degli errori dell'ex-Ministro. Noi crediamo che la restaurazione delle Direzioni generali, se scelti bene i titolari, verrà accolta con favore dai funzionarii e anche dal Pubatt e fall

Per la esperienza, che deve a tutti: insegnare qualche cosa, e forse per lo scopo delle economie, l'on. Pascolato, Già si parlò degli intendimenti di la quanto dicesi, ha in animo di ridurre tte le nuove Eccellenze per disfare, il numero degli Ispettori generali. E dustificande, l'atto col bisogno delle siccome non conosciamo l'importanza conomie; e se questa giustificazione de varii servizi, non osiamo plaudire a siliatto provvedimento, a menochè con dare un segno del passaggio del Po- questa riforma non si volesse liberare Amministrazione centrale da certe attribuzioni, da: assegnarsi alle: Direzioni Postali nelle Provincie. Ed affermasi: che precisamente questa sia l'idea dell'on. Pascolato, Anzi aggiungesi che egli vorrà diminuire pur le Direzioni. provinciali delle Poste, lasciandone una per più Provincie, come l'on. Crispi si era proposto di ridurre il numero delle Prefetture. Quindi in qualche piccola Provincia la Direzione delle Poste scomparirà, e si muterà in semplice. Ufficio postale. Che se, ripetendo d'essere ignari del servizio, possiamo interpretare questo provvedimento soltanto quale effetto del programma delle economie, è facile immaginare come codesta no-Company of the Company of the Compan

Il silenzio di quei luoghi è turbato; appena dal solenne muggito delle vacche cui si disposano talvolta la fanfara risonante dei fringuelli o i trilli melodici della capinera saltellante di ramo: in ramo, nella vicina foresta:

Non sono: molti: anni, sur : uno dei poggi che formano i primi gradini dell'erba boscosa per cui si sale alla grande Certosa, sorgeva, ancora un elegante maniero feudale protetto al sommo da un tetto d'ardesia a creste ornate di fioroni e fiancheggiato da quattro torri disuguali coll', indispensa, bile campanile in cima d'ognuna, i pennini di piombo e le banderuole d'obbligo.

Volendo recarsi alla grande Certosa per quale miracolo quelle specie di er Voiron, attraversate la catena di torrione fosse sfuggito alle devestacontagne e le roccie basaltiche che zioni che accompagnarono le guerre di endonsi fra questa città e il borgo religione nel Delfinato forse, più che S. Lorenzo al Ponte, si discende in altre parti e che fecero in questa ella valle più ridente e pittoresca del provincia tavola rasa, di quasi tutte le dimore signorili.

Comunque sia, il maniero di cui parliamo era conosciuto sotto il nome di Fare cui apparteneva da tempo immemorabile e il cui blasone stava scolpito nella chiave di volta della porta a se-

ella vicina montagna, sembra, proiet- tagna e si sa che la maggior parte scalinate di pietra a vite e le vaste signor de la Fare; che a tempi, della se in ogni tempo la sua ombra severa. delle grandi famiglie di questo paese stanze che ricevevano luce soltanto dalle sua gioventù aveva condiviso coi prin-

vità potria essere avversata, perchè turbatrice di interessi locali e di consue-

Preamunciasi inoltre nell'onorevole Pascolato l'intenzione di non licenziare per ora nessun impiegato, malgrado la diminuzione delle Direzioni postali; e difatti sarehbe il licenziarli ingiustizia ed inumanità, mentre colloro servigii gl' impiegati hanno acquisito un diritto. Viceversa poi, ad impedire che si agglomerino troppi nella famiglia del Monsu Travet, saranno sospese le nuove nomine. E' un danno per quanti con forme consisteranno unicamente nel ri- lunga preparazione e con gli esami'aspettavan da un giorno all'altro di entrare in servizio; ma meglio così, che non largire lusinghe ed assecondare l'impiegomania, che è uno degli odierni malanni dell' Italia. Anzi 'tutti i Ministeri dovrebbero subito pensare a mettere un argine all'affollamento d'impiegati negli Uffici, quando l'Amministrazione dello Stato deve pensare alle economie.

Noi stiamo aspettando gii effetti degli accennati studi dell' on. Pascolato per il riordinamento de servizi postali, cui seguirà quello pel servizio telegrafico del Regno. E poiché ci permette parola libera, gli raccomandiamo di sempli/lcare tutto al più possibile, dacchè nell'amministrazione, cui egli ora è preposto, la matassa è troppo arruffata. Bollettini e circolari ogni giorno si contraddicono, e la confusione è massima. Or se l'on. Pascolato, col disfare, riuscirà a ridurre il servizio a maggior semplicità e speditezza, egli meriterà il plauso del Pubblico, che con veruna Amministrazione trovasi più a contatto e tutte le ore, quanto con quella delle Regie Poste.

### Parole dell' on. Solimbergo.

L'altro jeri abbiamo recato il testo dell' ordine del giorno presentato sabato dall' on. Solimbergo, e firmato dall'on. Marinelli e da altri Deputati! Or ecco le testuali parole con cui l'on. Deputato del I. Collegio Udine dichiarava di ritirarlo.

Presidente. Do facoltà di parlare all'onorevole Solimbergo per svolgere il suo ordine del giorno.

Solimbergo. Non tema la Camera in questo momento e dopo l'incisivo discorso dell'onorevole Giolitti, alle cui idee mi associo pienamemte, io:intenda di aggiungere parole per chiarire il mio ordine del giorno, già abbastanza chiaro per sè stesso. Vi rinunzio. Questo. solo mi preme di affermare: che noi intendiamo di contribuire, con tutte le nostre forze, onde ottenere delle larghe economie organiche; che siamo disposti,

non posseggono altri titoli. Convien soggiungere che i La Fare di cui stiamo per occuparci non avevano vincoli di sorta cella illustre casa de La Fare nel Vivarais che diede già alla Francia un maresciallo e un cardinale, senza contare il poeta epicureo amato da parecchie belle dame dei tempi di Luigi XIV.

Restaurato con molta spesa verso la fine del regno di Carlo X, il. castello de la Fare, nel Delfinato, presentava all' esterno un curioso saggio dell' architettura militare del quindicesimo secolo abilmente disposata all'interno con tutti i conforti del secolo decimo nono: qualche cosa di lezioso, di civet-Sarebbe un po' difficile l'indovinare tuolo, come il villino d'un banchiere, e tutto insieme di antiquato che ricordava in miniatura la celebre descrizione | tosa. del maniero di Braduardine nei primi capitoli del romanzo di Waverley.

Tale carattere di transizione fra l tempi antichi s i tempi moderni, ris contravasi del resto in tutto il dominio. Così quel nero lenzuolo di bruma e di polvere che sotto i cieli settentrionali castello de la Fare, dal visconte de la si attacca tenacemente a tutte le vecchie costruzioni, in varii punti spariva sotto nu poetico e folto strato di edere, di sassifraghe e di parietarie, mentre asetta isolata che ricordino la presenza i sto acuto che dava accesso alla torre macchie di clematidi e ai caprifogli venivano qui e là formando profumate I visconti nel Delfinato, non hanno corone. Così del pari, e con gravissimo, suoi reumatismi. Brunone, seppellito quasi in una piega, minor importanza dei marchesi in Bre- scandalo degli ultra archeologi, le strette

in conseguenza, a secondare qualunque avviamento a questo scopo; ma che ci asteniamo da qualsiasi anticipata, intempestiva quanto vana, dimostrazione di fiducia politica.

## Spiegazioni sulle cose d'Africa.

Nelle telegrafiche di jeri abbiamo riassunto una corrispondenza del Mercatelli al Corriere di Napoli, nella quale si parlava dettagliatamente della nostra situazione in Africa. Peichè ivi gli avvenimenti sembrano prepararci qualche dolorosa sorpresa, crediamo interessi ai lettori conoscere quanto scrive il Mercatelli, ch'è uno dei corrispondenti dall'Africa il quale meglio conosce le cose di laggiù.

nenza colle odierne questioni:

.... In henigno linguaggio diplomatico si dirà che la questione dei protettorato resta sospesa se non impregiu 'icata; nm in buona sostanza la missione Antonelli deve considerarsi in ogni sua parte fallita.

A questi avvenimenti, diremo così diplomatici, svoltisi alla corte del negus; fanno riscontro altri, più gravi, seguiti qui alla nostra frontiera,

Da vario tempo andavano disertando alla spicciolata, con armi e bagagli, gli uomini che degiac Mesciascia teneva, e che noi pagavamo, per sua garanzia e per la gloria di quel tal cuscinetto che doveva salvarci da ras Manga scia e da Alula (1). Queste diserzioni si sono fatte negli ultimi tempi assal più frequenti, e, giorni sono, ben centosessanta dei suoi fucili sono in un colpo solo passati al nemico. Spaventato dalla piega che prendevano le cose, degiac Mesciascia, asserendo essere la sua vita in pericolo ad Adua, è feggito ai nostri avamposti, dopo aver tentato invano di trascinar seco il residente capitano De Martino, al quale faceva intravvedere gli siessi pericoli.

'Officiato a ritornere al suo posto; degiac Mesciascia, vi si è decisamente e ripetutamente rifiutato, siechè noi rimaniamo in contatto diretto coi capi tigrin. I quali per verità hanno fatto conoscere in molte maniere al De Martino la loro soddisfazione per non avere egli imitato il pauroso scioano.

La rivolta di Masciascia ed Alula contro i negus neglesti non è ancora sperta ed armata, ma comincia ad uscire dallo stato latente, e trova un incentivo ed una spinta nella dichiarata ribellione del capo del Beghemeder - il paese nativo di degiac Mesclascia.

Se, pertanto, si mettono a riscontro questi fatti, non sarà difficile trarne alcune ovvie conseguenze, che meritano da parte del nostro Governo un esame accurate.

: In primo luogo, data la lontananza di Menelik, ed il suo rappresentante confessando di essere esautorato completamente, anzi costrette a fuggire dat suo mercato di Adua per aver salva la vita, in contraddittorio di chi dovremo procedere alla delimitazione delle frontiere? A chi consegneremo i territori di noi finora occupati?

Il nostro ritorno vorrebbe dire lasciarli in balia di gente, o già ribelle al negne o pronta

(1) Degiac Mesciascla era stato posto fra nostri possedimenti ed i ras Mangascia ed Alula, ad evitare possibili contatti belligeri con questi due ras che covano sentimenti di rivolta contro il negus Menelich il quale, per giunta, è vecchio, onde i due ras sperano nella non lontana sua morte.

OF GROOM STATE OF THE WASHINGTON TO SEE STATE OF THE SECOND STATE feritoie, vennero con vantaggio rimpiazzate da disposizioni piu in armonia cogli usi dell'epoca nostra.

Ai pittoreschi ma incommodi resti del passato, un abile architetto aveva sostituito appartamenti bene pavimentati; bene intavolati e, ciò che più monta, ben rischiarati, con larghi scaloni per non esporre ad ogni scalino il padrone o l'ospite al rischio di rompersi il collo.

Finalmente, alla stretta postierla, ai fossati ed al ponte levatoio succedeva elegantissimo cancello in ferro lavorato, con fosso di chiusura, che permetteva di scorgere il vasto giardino tracciato in forma ovale e, oltre il castello, gli alberi secolari del parco salente a guisa di anfiteatro verso la grande Cer-

Era questo il campestre e romantico rifugio dove, dopo la rivoluzione del luglio 1830, aveva stabilito il proprio domicilio il visconte de la Fare, an- I di scongiurare: tico maresciallo di campo dei re Luigi I XVIII & Carlo X. In questo patrimoniale maniero che, per la sua stessa posizione, sembra l'ultima tappa prima di affrontare le scoscese balze conducenti al. monastero di S. Brunone, il generale de I. la Fare — per dargli titolo più moderno | era l'espressione delle sue abitudini e-- cercava la pace suprema alle sue ricordanze e il sole del Delfinato a'

Fornito di animo assai positivo, il per istinti.

ad inalberare le stendarde della rivolta. Poichè non v' ha dubblo che deglac Mesclascia seguira, se non precedera, nella ritirata il bat. tuglione del maggiore Bosco che oggi tiene il paese fino at March, e all'ombra del quale si é rifugiato.

Ma pur prescindendo da ció, altre considerazioni d'indole politica, militare, coloniale ed economica si raccomandano.

L'Ohule-kusai che non ci costa un centesimo, ei ha dato ad ogni richiesta duemila fucili, e tutti i capi dello Sarae, del Co-ain, dell'Aresa a del Dembelas si mantennero sem= pre fedeli alla nostra fortuna. Ora, chi potrobbe intravedere la diminuzione di prestigio che terrebbe dietro allo smacco di una ritirata su tutta la linea da luoghi i cui abitanti avoyano in noi riposta tanta fiducia da ribéllarsi a ras Mangascia s ad Alula fin da Ecco i periodi che hanno più atti- quando noi eravamo ancora ristretti entro la cerchia esterna dei forti di Massaua?

Militarmente il danno sarebbe ancora maggiore. Portata la frontiera u due ore dall' A236 smara, è evidente che dovremmo rinforzari questo presidio o stabilire una rete di posti di avviso che ci ponesse al sicuro da ogni sor-

Un vicino dello stampo di Alula, a dieci chilometri o poco più dall' Asmara, che da un momento all'altro, secondo [l' umore del minuto, puo esserci sopra, magari nel cuoredella notte, ci obbligherebbe a prender tali precauzioni da render vano, almeno per qualche anno, ogni desiderio di economie africane.

Inoltre la cessione di Gura lascère bbe: a-. perta una delle principali vie di comunicazioni con la nostra base di operazione : la strada che da Cajocor porta a Ghinda'o ad Archico; onde una nuova necessità, quella di. presidiare fortemente anche queste due. località per evitare il pericolo di veder tagliata. la nostra linea di comunicazione con Massaua e col mare.

Divenuta in tal modo problematica la sicurezza militare, che cosa deve pensarsi di quell'altra, diremo così, politica, che è condizione prima di ogni colonia nascente? Chi avrà : i); coraggio di spingere italiani a venire, a fecondare dei loro sudore terreni esposti di continuo agli errori delle razzie? ...

Imperocche, a meno di mantenere all'Asmara un presidio di quattro o cinquecento uomini, nossun militare si assumerà la responsabilità; di guardare la campagna dalle incursioni nemiche, che arrivano improvvise e fulminee ali dileguano, prima che dai posti fortificati una truppa, posto che sia in numero di poter montici strarsi, possa accorrere sul luogo minacciato. ...

Senza dire che i territori sacrificati sono i più feraci e quelli più ricchi d'acqua, più suscettibili di colonizzazione europea, quelli che rendevano ai negus ingenti somme, a che anche a noi potrebbero esser subito di un modesto aiuto, ove, come si sta studiando, si cominelasse ad applicare qualche tributo, mezzo. indispensabile, dopo tutto, anche a meglio disciplinare il paese.

Forse, a me che scrivo dalle sponde del Mareb, all'ombra grata degli alberi secolari : che professe i nostri attendamenti ora è un anno, fan velo i ricordi che dolci si risollevano, nella memoria. Forse, a troppo alti ideali allarga il volo la mia fantasia, che segue perqueste vallate selvagge le prime dense colonne di etiopi migranti alla conquista del Semien nevoso, donde si stesero irresistibili per tanta, vastità di paese fluo alla verdeggiante regione delle praterie abitate dai pastori Vahuma. Forse, ho del genio e della vitalità della nostra razza latina, un troppo elevato concetio. Section 18 Company of the Section of

cipi della casa di Borbone l'esistenza errabonda e misera dell'emigrato, nel 1830 non fu tentato di ricominciare lo stesso destino; forse perchè la vecchiezza batteva alle sue porte e la vecchiaia e naturalmente casalinga e sopra tutto egoista; fors'anco perchè, bisogna pur dirlo, le illusioni politiche - quelle che sorvivono a tutte le altre, così almeno si afferma -- esulavano anch' esse a quell'epoca dall'animo suo. Il generale apparteneva infatti a quella

frazione della nobiltà francese, più numerosa che non si creda, le cui simpatie sono tutte è vero pel grande principio della legittimità e per un ordine di cose ormai troppo lontano da noi; ma che, imbevuta di tradizioni volterriane, alla fede sostitui lo scetticismo e subisce con una specie di rassegnazione ironica tutte le conseguenze di quella rivoluzione che non le fu dato

E di moda l'adagio di celebre romanziere contemporaneo: «Dimmi dove stai é ti dirò chi sei.» Senza tema di errare, si potrebbe applicarlo al visconte de la Fare: il suo feudale maniero, ridotto come si disse ai gusti moderni, clettiche che si potevano riassumere in poche parole: aristocratico e legitticmista per nascita, epicureo e scettico

Ed avrò anche torto. Ma poichò si tratta di un avvenire che può esser compenso ai gravi sacrifiel dell'ora presente, mi sia lecito domandare uno studio sereno ed accurato della questiono prima di legarci per sempre le braccia.

Corazzini serive alla Tribuna qualcosa che conforma le notizie del Mercatelli: Menelik l'anno scorso aveva mandato Sejum contro ras Alula e ras Mangascià ribellatisi al Negus. Sejum sconfisse le Comando del Genio Militare perchè truppe di Alula e Mangascià facendo provvedesse.

prigionero quest' ultimo. Qui nasce il mistero: pare che la assistente a verificare il fatto, con in-

stessa sera della sconfitta, Sejum, Alula | carico di riferire, e siccome il forte è e Mangascià cenassero insieme, giurando situato a più di due chilometri di didi collegarsi contro Menelik; ma quando I stanza, l'assistenta percepiva L. 2 per l'esercito di Menelik entrò nel Tigrò collegati, trovandosi inferiori di forze dissero di sottomettersi. Mangascià riconciliato con Menelik gli raccontò gli accordi presi con Sejum, e Mangascià fu proclamato allora ras del Tigrè. Sejum venne incatenato e condotto alio Scioa dove, dicesi, fu assassinato.

Dopo tutto ciò, per ripulire il Tigrè, Menelik, seguendo anche i consigli del conte Antonelli, nominò Mesciascià go-

vernatore di Adua.

Corazzini soggiunge: Da quell'epoca i rapporti tra Mesciascià e Mangascià interbidarone. Il mercate di Adua, l' unico che renda ancora qualche soldo nel Tigrè, faceva gola a Mangascià. Poi i capi minori incominciarono a sussurrare nelle orecchie a ras Mangascià che il desiderio di Mesciascià di recarsi a Buromieda dall' Imperatore accompagnato dal nostro residente a Adua De Martino, nascondesse l'intenzione di farsi proclamare capo del Tigrè, e che la chiamata di ras Alula e ras Mangascià a Buromieda, colla scusa di riordinare il Tigrè, velasso l'intenzione di rendere ai due ex - ribelli il medesimo servizio che l'Imperatore pare abbia già reso a Sejum. Così mentre il De Martino e Mesciascià muovevano allegri da Adua aila volta di Buromieda, sarebbero stati obbligati pel contegno di ras Mangascià a tornarsene addietro più che in fretta fino al Mareb dove sarebbe accorsa a proteggerli una compagnia del 20 battaglione indigeno.

Sabato vi sarà consiglio di ministri per trattare la questione d'Africa. Si dice ché il ministero è assolutamente contrario ad una nuova spedizione militare.

Alla riapertura della Camera si presenterà un Libro Verde sull'Africa, che comprenderà i negoziati riguardanti l'ultima missione di Antonelli. Per quell'epoca sarà presente anche Antonelli, il quale, essendo deputato, potrà dare ampie informazioni e schiarimenti.

La Riforma dice che, mancando ora il nostro accordo con Menelick, potremo intenderci con Mangascià, con Ras Alula e con gli altri capi del Tigrè e combattere Menelich.

- Notizie dal confine scioano verso l'Harrar in data del 4 corr. recano che Antonelli, Salimbeni e Traversi sono in viaggio per la costa onde imbarcarsi

per ritornare in Italia.

Salimbeni essendo nostro residente allo Scioa, non tornerebbe certo con l'inviato straordinario, se avesse creduto con la sua presenza alla Corte di Menelich di aver potuto fare qualche cosa o rappresentarvi qualcuno.

- Menelich, dopo aver ricevuto due milioni, dei quattro prestategli dalla Banca Nazionale su garanzia del governo, non chiese il rimanente per le difficoltà insorte circa il trattato. La Banca Nazionale si considera ora svincelata da ogni impegno.

- Era cersa voce che in seguito agli ultimi avvenimenti d'Africa sarebbe sospesa l'inchiesta. La notizia è falsa. Si è ritardata soltanto la partenza della commissione inquirente per la malattia di Armo, e per la difficoltà di trovargli un successore.

- Si è firmato l'accordo fra l'Italia e l'Inghilterra per stabilire la demarcazione delle zone d'influenza delle due

potenze. La Riforma e la Tribuna ne dicon

bene. L'on. Bovio ha presentato una domanda su gli ultimi incidenti africani.

## Che buona lana!

Lo Standard di Londra, dice che pur troppo la condotta di molti italiani residenti in New Orleans, non si meritò mai le simpatie del pubblico.

Per non citare che un sol fatto, uno dei componenti l'associazione dei mafiosi, tal Esposito, 15 anni or sono, arrestò dne viaggiatori inglesi, estorse loro tutto il danaro, chiese alle loro famiglie, pel riscatto, 125,000 franchi, mandando ad esse gli orecchi delle vittime, e facendo alle famiglie stesse sapere che se non avesse ricevuto il dadanaro richiesto avrebbe mandato anche il naso dei due arrestati

Lo Standard aggiunge poi che quest' Esposito divenne il capo della mafia a New Orleans; che commise in 35 anni

ben 30 assassini!

In Algeria si hanno le solite nubi di cavallette devastatrici.

### Cronaca Provinciale.

Scialacqui e chineserie burocratiche. Grave ferimento per gelosia. A proposito di chineserie burocratiche, Raspelli Valentino fu Giuseppe d'anni 24 di Mela (frazione di Colloredo, di

ecco un caso edificante. Tempo fa, il comandante il forte dello Sperone (Genova) faceva, como Montalbano), mugnaio e fornaciaio di d'obbligo, rapporto al Comando del professione, feriva Scagnetti Angela di [ Presidio, che il vento aveva rotto un Pietro di Magnano con una coltellata vetro ad una finestra. Il Presidio speall'addonne giudicata pericolosa di vita. diva al Comando della Divisione il rap-Il Raspelli venue arrestato Egli, nel porto, che a sua volta lo passava a

Il Genio mandava al forte un suo

Avendo lo stesso riferito che il rap-

porto del comandante il forte era ve-

ritiero (sic) e che il vetro poteva co-

stare circa centesimi 60, il Genio mandò

n chiamare un vetraio e gli ordinò la

provvista e piazzamento del vetro. Ma

il vetraio, oltre al costo e piazzamento

del vetro, pretese L. 2 in compenso

della mezza giornata che perdeva e

che gli rennero accordate. Il vetraio

parti, accompagnato dall'assistente, ed

Per questa spedizione l'assistente

percepiva altre L. 2 di trasferta. Final-

mente il Genio Militare, prima di spen-

dere il danaro della nazione, volle assi-

curarsi che il vetro fosse stato collocato

a dovere, e mandava un controllore al

forte per il collaudo, e lo stesso perce-

In conclusione un vetro del valore di

cent. 60, veniva dalla nazione pagato L.

Perché italiani?

Londra ha un dispaccio in cui si dice

che la città è sovreccitata perche un

certo Giuseppe l'errin, possessore di

circa mezzo milione di dollari, è stato

ed è vittima di un grosso ricatto, e si

suppone che ciò sia da parte di italiani.

tosto di italiani che d'altri.

non fu più visto tornarci.

più rilasciato.

Non dice però perchè si tratti piut-

Fatto è che il detto signore si tro-

vava n casa sua con un nipote ed una

nipote quando venne qualcund a chia-

marlo perchè un suo amico stava male.

Il signor Perrin monto nella carrozza

del messo per recarsi dal suo amico e

Invece capitò al nipote uno cheque e

C'era di più una lettera, scritta da

una obbligazione di manoscritto del

mano sconosciuta, in cui si diceva di

mandare la detta somma, così e così,

altrimenti il signor Perrin non verrebbe

Una lettera di Orero.

Il generale Orero difende, contro il

parere del Camperio, la spedizione del

Tigre; dice che la marcia di Adua,

contrariamente a quanto ne disse il

conte Antonelli, non fu in malo modo

interpretata da Menelik. Dice che mi-

litarmente essa spedizione fu quella

che ruppe l'incanto che dopo Dogali,

dopo Saganeiti, dopo la marcia dell' A-

gametta e dopo vari altri fatti dolorosi,

sembrava regnasse dovunque attorno

ai nostri soldati, e che l'occupazione

di Keren e di Asmara non era stata

sufficiente a sfatare. Prima della spe-

dizione di Adua, parlare di mandar

fuori dal loro campo dei soldati bian-

chi era come parlare di mandarli a

morte certa, misteriosa e meschina.

Dopo che i nostri battaglioni carcia-

tori e bersaglieri e i nostri artiglieri

ripresero al nemico le mitragliatrici

perdute a Dogali, poterono solennizzare

in Adua stessa, e nel giorno anniver-

sario della grande ecatombe, la loro

entrata nella capitale del Tigre, le

cose mutarono, ed il genio malefico

che stava attorno a noi si cambiò in

Esalta poi la fertilità di quelle con-

trade e il ciglione di Gundet che so-

vrasta la valle del Mareb che designa

come il miglior nostro confine militare.

Aggiunge poi che appunto l'occupa-

zione del ciglione di Gundet, frutto

della spedizione di Adua, permise di

ridurre le spese per le fortificazioni

d'Asmara e di troncare quelle già

stabilite per fortificare Ghinda; con un

risparmio sensibilmente maggiore delle

Il generale Orero conchiude affer-

mando, la necessità di mantenere il

nostro cnofine del Mareb, credo poi che,

dato che il Governo voglia commettere

l'errore di abbandonare il nostro con-

sine naturale militare e restringersi al

triangolo Massana, Keren, Asmara - il

che implica, a parità di sicurezza, spesa

maggiore, e abbandono della plu gran

parte e della miglior parte del nostro

territorio colonizzabile - la conclusione

logica indiretta, che scaturisco dalle

promesse, è quella appunto di limitarci

Il capitano austriaco Rung, che a

Cavalese nel Trentino stracciò ad un

rivenditore di oleografie l'imagine del

principe ereditario d'Italia, fu punito

L. 600,000 che costò la spedizione.

genio benefico.

a Massaua.

dal suo governo.

Perrin, per complessivi dollari 30,000

Da Detroit (Stati Uniti) il Times di

andò a collocare il vetro.

piva L. 3 per trasferta.

9.60. Et nunc erudimini!

i la trasferta.

confessarsi autore del ferimento, nega | Ter però di aver avuto l'intenzione di uccidere la Scagnetti, rome la gravità e il posto della ferita lascierebbero cre-

#### Furto ingente.

A danno di Cragnolini Domenico di Sottureta, frazione del Comune di Montenars, fu commesso un furto di lire 3144 in monete d'ore.

Ritiensi autore del furto qualcuno dei famigliari.

#### Ladra in arresto.

A Fuedis fu arrestata Zoratti Giovanua per furto di otto chilogrammi di formaggio e due lingue salate a danno di Tomat Romano.

#### Il mercato mensile di S. Giorgio di Nogaro

avrà luogo, al solito, domani, ultimo giovedi del mese. Saranno estratti due premii da lire dieci e cinque da lire cinque fra tutti i proprieta i di animali bovini presenti al mercato,

#### Atto di ringraziamento.

Caneva di Sacile, 24 marzo. Dei Collegio-Convitto annesso alla R. Scuola Normale femminile di S. Pietro al Natisone, è stato parlato prima d' ora dai Giornali, e più particolarmente furono espressi meritati elogi di quella Direttrice signora Linda Foianesi.

Anche noi oggi ci sentiamo in debito di esprimere i più vivi sentimenti di riconoscenza verso quella signora Direttrice per le affettuose cure e l'amorosa assistenza prestata a nostra figlia durante la sua malattia.

Ricorderemo sempre con grato animo la signora Linda Foianesi, come pure quel medico Carlo Dr Brusadola, per le solerti sue cure, e tutte le benemerite Insegnanti che tanta parte hanno preso in tale circostanza.

Tutti pertanto si abbiano i nostri ringraziamenti e le dichiarazioni della più sentita riconoscenza e gratitudine.

Conjugi Battistuzzi.

#### Contraction of Land of Contract Parties of the Contract of Contract of Il nobile Luigi Deciani

cessò di vivere in Martignacco quest'oggi alle ore 9.30 ant. munito dei conforti. della Religione Cattolica.

Francesco, Agostino, Antonino e Vittorio fratelli Deciani, Lucia Nussi-Deciani, Clementina e Sofia Ottellio-Deciani e Isolina Delmestri-Deciani, rispettivi figli, moglie e nuore partecipano la loro immensa syentura.

Martignacco, 24 marzo.

funerali avranco luogo in Martignacco alle ore 1 pom. del giorno 26 marzo corr. e la salma verrà trasportata nel Cimitero monumentale di Udine arrivando alla Porta S. Lazzaro alle ore 5 pom. dello stesso giorno. "在我们在"And 我们是一个一个一个一个一个一个一个一个

# Un altro assassinio politico in Serbia.

Un telegramma da Belgrado annunria che il deputato Ribarac ebbeica chiedere al Governo - com'è già noto - di quale morte fosse perito in carcere, nel 188 . Adamo Bogosaljevic, uno dei capi del l'artito radinale.

Il ministro Gjaja rispose, che da dati ufficiali risultava, che il Bogosaljevic era morto per inflammazione polmonare. La dichiarazione del ministro venne interrotta da proteste da parte dei radicali, di cui ben undici si levarono per accusare i liberali e rilevare, che Adamo Bogosaljevic era stato avvelenato in carcere sotto il ministero Ristic, che voile sbarazzarsi di lui quale temuto avversario, dopo averlo gettato in carcere sotto l'imputazione di mal-

Ora i giornalisti radicali serbi confermano, clic la morte di Bogosaljevic fu un assassinio politico ed alcuni eccitano il Ristic a dare schiarimenti. Lo scandalo, aumentato da un opuscolo uscito a Belgrado che accusa i liberali ed i progressisti di assassinii, è enorme.

## Grave situazione nel Tonchino.

Le notizie che giungono dal Tonchino. sono gravissime. Le lettere private rivelano quanto il Governo cerca nascendere con molta cura.

La cosidetta pirateria — sotto il cui nome si cela una vera e larga insura rezione popolare - prende estensioni allarmantissime.

soldati dei presidii francesi non soltanto non possono più uscire dai recinti fortificati, ma non sono più sicuri neanche chiusi dentro essi. Le colonne spedizionarie devono hattere in ritirata, con perdite perfino di 150 uomini d'un colpo; le cosidette geaverne dei piratio sono campi trincerati, che talora la stessa artiglieria non riesce ad espu-

In soli due mesi del 1891, 14 ufficiali furono uccisi, e 38 villaggi assaliti e bruciati dagli indigeni; 👉 🗥

### Cronaca Cittadina Wollettino Weteorologico

Udine-Riva-Castello Allessa sul more m. 130 sul suolo m. 20. - GIORNO 24 MARZO 1891 -

|     | Ore 9 s. | 의   | 20  | ¢n l  | Massima | Winima. | Minima<br>al: aperio | 24 Marze<br>Ore 8 a. |
|-----|----------|-----|-----|-------|---------|---------|----------------------|----------------------|
| er. | 1.0      | 36  | 72  | 2.2   | 8.      | 1.9     | 0.                   | 0,2                  |
| u.  | 7485     | 747 | 717 | 748.5 | _       |         | -                    | 752.                 |
| r.  |          |     |     | , ·   | -       | -       |                      |                      |

Minima nella notte: 24-25-1.2

#### Boltettino astronomico 25 MARZO 1891

ore di Roma 5 52 6 D 6 14 3 Tramonta > Passa al meridiano 12 2 57 2 Fenomeni importanti

leva ere d 13 p. tramonta ore 6.12 a. età giorni la

Fa o: Luna piena a ore 2 1.8 p. Sole declinazione a mezzodi vero di Udine

#### + 1°, 48',".11.0. Servizio Pacchi.

La Direzione delle Poste ci prega di annunciare che domani, 26, alle pre 10 ant, presso essa Direzione verrà tenuta una pubblica Asta per la vendita, al miglior offerente, di più oggetti rinvenuti nei pacchi postali caduti in rifiuto.

#### Divieto d'importazione di bestiame.

Essendo accertata la diffusione epizootica nelle regioni austriache confinanti con l'Italia, il divieto d'impor tazione del bestiame già imposto per la frontiera tirolese, è esteso a tutta la frontiera austriaca, fatta eccezione per le provenienze a mezzo della ferrovia Verona-Ala, Pontebba - Cormons, sempreche gli animali risultino in buone condizioni sanitarie e sieno accompagnati da un certificato attestante la loro provenienza da località immuni da epizoozie.

#### Neve e freddo.

Oggi riluce - se non risplende - il sole; ma fa freddo. Le nostre Alpi sono bianche come nel cuor dell'inverno, fino alle più basse pendici. Ricordiamo che neve in marzo se ne ebbe nel 1886 e nel 1887, il 14 marzo nel primo anno e il 46 e 17 nel secondo.

#### Vita militare.

Cappello, tenente in aspettativa a Padova, su dichiarato in servizio e destinato al 35 fanteria.

#### Premi in danaro al corrispondeati viticoli della Provinela.

Abbiamo, accennato, lunedi, alla 'seduta del Consiglio della nostra Associazione Agraria, tenuta sabato ultimo, nella quale si procedette alla sortizione di venti premi da lire 25 fra i corrispondenti viticoli della Provincia.

Il doit. Biasutti (presidente della Commissione per la difesa del Friuli i nanziario per cui i cittadini, vedendo dalla fillossera ) ricorda prima al Consiglio come la speciale Commissione incaricata di adottare tutti i provvedi- i beneficio dei più che sessagenari Vetementi che valgano a difendere la nostra Provincia dalla temuta fillossera, abbia organizzato in ogni. Comune viticolo un servizio di sorveglianza pel quale in tutti i mesi in cui le viti si trovano in vegetazione si hanno dettagliate notizie sul loro stato.

Conforme alle promesse fatte fra i migliori corrispondenti vennero assegnati venti premi di L. 25 ciascuno.

Nel decorso anno si ebbero ogni mese risposte da 91 Comuni viticoli, e mancarono una volta 37: pochi altri mancarono di rispondere 2 o più volte. La Commissione pertanto aveva deliberato di estratre 16 premi fra 91 corrispondeuti che non mancarono mai di mandare le loro informazioni, o 4 fra i 37 che tralasciarono di farlo una sol volta.

tario legge prima i nomi dei Comuni i siglio: ud essi i socii dimestrareno la cui corrispondenti risposero, sempre, e li loro gratitudine seduta stante nonchè man mano che questi nomi si chiamano gli scrutatori versano nell'urna i relativi biglietti.

Si procede quindi all'estrazione di 16, dei seguen!i Comuni:

Artegna - Sesto al Reghena - Condovado - S. Giovanni di Manzano Buttrio in Piano — Budoja — Fiume :-Trivignano — Zoppola — Cividale — Ronchis — Codroipo — Spilimbergo — Grimacco - Povoletto - Udine.

Allo stesso modo vennero imbossolati 37 Comuni i cui corrispondenti: risposero tutti i mesi meno uno; e sor teggiati poscia i seguenti: Magnano in Riviera - S. Martino al

Tagliamento - Majano - S. Vito di Fagagna.

### In Tribunale.

Michelutti Maria fu Francesco da Cividale, domiciliata a Udine, fu condannata per oltraggi a 8 giorni di reclusione, e per ubbriachezza a lire. 20 di l ammenda,

Casasola Maria da Tolmezzo, per oltraggi, a mesi due di reclusione.

Chiappolin Sante di Varmo, per oltraggi, a giorni 25 di reclusione, per ubbriachezza a lire 10 di ammenda.

#### Refeldio o disgrazia?

Gori Giuseppo di Angelo d'anni 27 da Gervasutta e Tosolini Domenico fa Pietro d'anni 34 calzolaio di via Cisia camminando jeri sull'argino del Ledra fra le porte Grazzano e Cussignacco. si accorsero di un cadavere di donna che galleggiava nel canalo,

Estrattolo dall'acqua e depostolo sul ciglione della strada, subito non si riconobbe chi fosse: ma poco appresso. quando giunse sul luogo il delegato di P. S. si potè stabilire esser quello il cadavere di certa Peresson'Anna cinquantenno moglie a Luigi Mels che tiene postribolo in Via Zorutti.

La Peresson, ierl' altro di sera, giaceva ubbriaca fradicia per terra sulla strada e fu raccolta dal vetturale Ci. cotti Francesco il quale la trasportò in vettura a casa sua. Verso la mezzanotte, la cresson usch di nuovo da casa e più non la rividero. Forse ella: andò spontaneamente 'a gettarsi nel Ledra fuori di porta S. Lazzaro; forse anco, vi andò solo per lavarsi il volto.

Il capo dell' annegata presentava una lesione alla tempia destra: il vetturale Cicotti dice che già la sera di ieri l'altro la donna - allora ubbriaca aveva quella ferita.

#### Teatro Minerva.

Questa sera, alle ore 8, ultima rappresentazione della Compagnia serale di prosa, canto le ballo diretta dall'artista Enrico Viscardi. Si rappresentera: 64 6 45 45 45 45

EL 18 MARZO 1848. Episodio vero in un atto di Cletto Arrighi. INTER-MEZZO DANZANTE El Pedrin e la Ballerina, scherzo comico in un atto.

Altro intermezzo danzante: el sagrista in tei petoli, vaudeville in un atto.

#### Società Veterani e Reduct del Friuli.

Fino dall'ottobre 1868, ebbe fondazione questo Sodalizio col titolo Società Veterani; qualche anno dono i Veterani si unirono ai Reduci e la società loro si consolidò su basi più larghe, di-

modochè i vecchi commilitoni bisognosi ne sentirono qualche vantaggio, poiche le rappresentanze che si succedettero nulla trascurarono per ili buon andamento del Sodalizio, vuoi materiale che morale.

E qui è giusto il dire che tutti i suoi Presidentia cominciando: adal signor Luigi Puoraro che fu il primo, fino al signor Giusto Muratti; nonchè i Signori Consiglieri, adempirono con soddisfazione di tutti al loro mandato. Lodevole appre l'opera dei Segretari, Signori Basilio Pietro Bianchi dapprima ed ora il conte Orazio di Belgrado.

It Sodalizio per ragioni di principi politici attraverso qualche crisi, se vogliamo, anche un po' burrascosa; ma tutto finì con la pacificazione dei soci di tutti i partiti e le cose andarono sempre migliorando anche dal lato fiil buon andamento della Società, non mancano di elargire qualche somma a rani e dei Reduci più vecchi e bisognosi, il cui numero cresce ogni giorno abbanchè la morte ne abbia spacciati un numero considerevole. Co vuol dire che il Friuli diede, un niumero grande il volontari per liberare la patria dal servaggio stranjero.

Sono ventitre anni trascorsi dalla iondazione di questo sodalizio, e ci congratuliamo, di vedere ancora i superstiti suoi, socii animati da sentimenti patriotici come ai tempi della loro gioventu; nè i disinganni, nè l'apatia dominante per quanto ricorda le nostre glorie patrie, li affievolì nello spirito.

Il Sig. Muratti, cessante Presidente, nei risultato dell'amministrazione della società otterine l'approvazione di tuttali Pl'assembles, ciocché ridonda a suo onore -In base a questo deliberato, il segre- le a quello di tutti i suoi colleghi del conall' Egregio Prof. e Cave Sig. Pietro Bonini per la bella e buona idea di far i si che una parte del ricavato in danaro che si introitava per le conferenze al risultarono sorteggiati i corrispondenti R. Istituto Tecnico andasse a beneficio della Società Reduci e Veterani del Friuli.

Al nuovo Presidente Cav. Dott. Carlo Marzuttini, distinto cittadino e patriota, le nostre congratulazioni per la sua nomina e l'augurio alla Società che anche per l'avvenire nella rappresentanza sociale si succedano sempre di questi Egregi commilitoni dal provato e indiscutiblle patriotismo e dal cuore ! aperto ai sentimenti veri di fratellanza verso i loro compagni cui fortuna man : Un Velerano.

#### 2.0 Società Impleghati civill delle pubbliche amministrazioni,

ha in via provvisoria stabilita la propria sede in Piazza dei Duomo N. 4, ed i locali sono aperti per i soci tuttil. giorni dalle ore 5 alle 7 pomeridiane.

### De Palmanova

abbiamo ricevuto una Corrispondenza che pubblicheremo domani.

anziosi, ab Vieggiali, v lagione ed Questa leg hanno. lefigge di irma social Una legi muto sia i giovane fecto con elie teorie preoce zione. La legge espressa agiati, i ricchi ovvedere opunto pe uscirebbe i beneficie me ognu profittarn Si può p ie - tan beni d eliciénza. .. e per co istato in giusto n turalmen epassare ro la d ungere; emunirsi la loro b spirito Si va i lubri; s ve sono tto/ ques opriame asse dei Le leggi ecedute ll'econo vi bene, vi come rale...tutt Itro che onia. Per he se la er la gent sistere, p provve tta per i risoria c e fossi ric Ed è ap

del v

Una recei

lene preser

a ad usarc

rie i nutr nza del l enedette 1 inni da jie-~angu itto – ques gorarsi ella vita<sub>n</sub>ı Dissi alt: evata o pe in lalt ria di qu questorebbero ero potes I medic ore al lo

> edi alime occupa" modo prescr le che va viene c ro dovre il qual sato disc iti dal sa imero dei decesso ituiva, un e la leg

capezza

nguere,

medico

mente u Consider Po Alisignor spiace c orre da u lla Patri Quanto i verun ir ettola poi cchi Gior Re Umber

oriranno.

edette co

one di 10 lla lista poleone, a Princip

Re Umbe

L' orologi one spari ayvenu laiche; an possessa

#### A proposito del vivere con regola.

Una recente legge sulla pubblica iiene prescrive che ogni individuo aba ad usare cibi sam, sufficienti o soanziosi, abitare luoghi comodi e bene rieggiati, vestire indumenti adatti alla agione ed alla temperatura.

Questa legge i cui precetti, a dir vero, hanno il pregio della novità, si refigge di iniziare in tal modo la ri-

rma sociale.

legge silfatta, del resto, per ianto sia apprezzabile nel suo intonto giovare alla salute pubblica, ha il fetto comune alla maggior parte elle teorie umanitarie, quello cioè di on preoccuparsi della relativa appliazione.

La legge in discorso si direbbe fatta espressamente per i ricchi e per agiati, — anzichè per i poveri; ma i ricchi e gli agiati sanno e possono ovvedere alla loro salute, e son quelli punto per i quali la legge stessa uscirebbe inutile, i poveri invece, a i beneficio la si dovrebbe promulgare, ome ognun vede, non possono certo

Sprofittarne. Si può pregiudicare alla propria sate - tanto con la eccedenza nell'uso beni della vita, - quanto con la eficienza. La regola generale insegna ne per conservare il nostro individuo istato normale, dobbiamo attenerci giusto mezzo. Ma se i poveri vanno turalmente esenti dal pericolo di olepassare questo giusto mezzo, hanno erò la disgrazia di non poterlo ragjungere; e perció, come possono essiremunirsi contro tutto ciò che nuoce la loro buona conservazione, secondo spirito della ripetuta legge?

Si va înculcando l'uso di vivande lubri, sufficienti e sostanziose, ma ve sono i mezzi per provvedere i tto questo, qualora la legge avesse opriamente di mira la numerosa asse dei poveri?

Le leggi sanitarie dovrebbero essere recedute da altre leggi ristoratrici dil'economia pubblica. Il dire nutrivi bene, abitate comodamente, vestivi come va, a quell'impotente per i hale tutte codeste belle cose non son Itro che un desiderio, suona crudele onia. Perciò si dovrebbe conchiudere, ne se la legge in questione è fatta er la gente comoda, non ha ragione di sistere, perchè, come si disse, questa provvedersi con leggi proprie, o è ita per i miserabili, ed allora torna risoria come quel motto che dicesse:

e fossi ricco, non sarei povero. Ed è appunto la privazione delle ciarie nutrienti ed igieniche, la manluza del liquido ristoratore ond'erano enedette le nostre vigne, il non aver. anni da coprirsi, lo abitare catapecipi mie-anguste e malsane; è appunto tto questo, che produce il continuo gorarsi e lo estinguersi prematuro ella vita del povero.

Dissi altra volta, che uno studio per pnoscere se la media durata della vita elle classi diseredate sia in oggi più evata o non piuttosto più depressa ne in altri tempi, sarebbe cosa più Pria di quanto si creda. Ma i risultati

questo esame temo assai, che non rebbero tali, per cui gli autori delle pove leggi a preteso beneficio del potero potessero andarne superbi.

I medici, con una disinvoltura che fa nore al loro coraggio civile, trovandosi capezzale d'un infermo, senza diinguere se questo è un dovizioso o medico, prescrivono farmaci e riedi alimentari, come colui che non occupa d'altro che della malattia e modo di superarla. Ammesso che i prescrizioni sieno propriamente le e che valgano a distruggere il morbo, viene che il ricco guarirà ed il poro dovrà soccombare, e reggio per , il quale in aggiunta viene poi acsato di contumacia agli ordini ricealti dal sacerdote d'Igea.

Le statistiche annuali ci offrono il mero dei morti, e tacciono sulle cause decesso. Ma se prima d'ora ciò coituiva una deplorabile lacuna, adesso de la legge sulla pubblica igiene è tia per togliere le disuguaglianze soali, e che perciò quind'innanzi tutti oriranno a tempo debito, le statistiche redette continueranno a darci impumente un resoconto in cifre.

Posta economica.

arlo

0.

Ai signori R. A. e M. de C. — Tarcento. spiace del disturbo vostro nel traerre da un Giornale francese l'artiche avreste voluto ripubblicare lla Patria del Friuli.

Quanto in esso articolo è detto non verun indizio di credibilità. E' una ottola poi che fece già il giro su pacchi Giornali italiani.

Re Umberto ha disposto che la penone di 100,000 lire che egli passava, la lista civile, al defunto Principe poleone, continui ad essere passata la Principessa Clotilde.

del principe Napo-Phe spari dalla stanza da letto appeavvenuta la di lui morte. Credesi alche amico o parente se ne abbia sera (il primo esame del Valent fu fatto possessato.

### FRA I CODICI E LE TOGHE.

Duplice omicidio volontario e mancalo omicidio pur volentario.

L'aula delle nostre Assise è discretamente affoliata.

Il fatto di Amaro, dol qualo diffusamente parlammo a suo tempo, riveste un carattere di gravità, per le sue conseguenze, quale di rado succede nei nostri paesi. Risse ne avvengono, certamente, ed anche troppo spesso, e nei villaggi mettesi mano con facilità alle armi; è però insolito il caso di duo omicidi e di un mancato omicidio commessi da una sola persona.

L'accusato riafformò all' udienza ch'egli agì per necessaria ed immediata sua difesa. Circondato dagli avversari, minacciato, percosso, egli cercò difendersi come poteva.

I medici dottori Stringari di Venzone, Moro di Tolmezzo, D'Agostini Clodoveo di Udine confermarono quanto stava nelle laro perizie scritte.

Il Sindaco di Amaro, Tamburlini, narrò come l'accusato Tamburlini Cristoforo detto Tabai nel domani del fatto a lui si presentasse col padre perchè volevano fare una querela contro certi tali di Piani che la sera prima avevano minacciato e percosso in Piani esso Tabai. Lo andarono a trovare nei locali della scuola in costruzione в асcompagnatisi con lui si recarono dal segretario: questi, trattandosi - per la narrazione fattagli — di cosa di poco momento, disse che bastava far la querela nel domani.

Più tardi si sparse in Amaro la voce che ai Piani di Portis v' erano dei morti e feriti : altro che querela! - osservò il segretario nel riferire queste voci al Sindaco: Tra Sindaco e segretario concertarono di avvertire il comando dei carabinieri di Amaro; e il segretario vi ando in persona. In giornata capitarono ad Amaro il maresciallo dei carabinieri e carabinieri di Tolmezzo e un giudice di quel Tribunale e si procedette al-'arresto del Tamburlini Cristoforo che fu trovato a letto e dei Prodorutti Nicolò e Francesco e Simonetti Giovanni che la sera prima eransi trovati col Tamburlini ai Piani di Portis.

Poi, durante la notte, carabinieri, giudice, arrestati ed esso Sindaco, si recarono nella frazione di Piani: videro il morto, i feriti. Non può dir altro sul fatto ch' è argomento dell'accusa. Il Tamburlini ripetè sempre di aver dovuto agire per difendere la propria vita; non disse di aver usato coltelli. Informa, per ultimo, sul conto del Tamburlini, ch'è giovane di buona fama, il quale non diede appiglio mai a censure.

Il maresciallo dei carabinieri Talamini, risiedente a Tolmezzo, appena avuto avviso dal segretario di Amaro del fatto, si recò in quel Comune e procedette all'arresto del Tamburlini e degli altri. Il Tamburlini era a letto vestito, e disse che s'era buttato, così vestito, sul letto perchè già si aspettava di venire tratto in arresto quella sera. Narro che dovette per necessità difendersi,1 con bastoni e con sassi, perchè quei di Piani erano in parecchi e tutti contro di lui : coltello, in quella sera, disse di non averlo avuto.

Siccome il fatto era accaduto fuori della sua giurisdizione, il teste non ebbe ad occuparsene, dopo i primi giorni,

Le informazioni sul Tamburlini son

- E cosa diceva la gente? - Ho sentito alcuni di Amaro ed anche di Portis dire che quelle che ci han dato erano anche poche:

- Dunque, quelli di Piano stesso volevano che ne ammazzassero ancora ?! - Sissignore... Pareva....

Pez Giovanni, vice-brigadiere dei carabinieri a Gemona. Fu il primo a trovarsi in Piano, avendo ricevuto notizia telegrafica del fatto dal capo della Stazione per la Carnia.

Dopo esposto il fatto, ad interrogazione del Presidente se il Tamburlini era proprio costretto e ferire, risponde: - Non mi è risultato che il Tam-

burlini abbia agito per necessità di difesa di vita. Quei di Amaro erano in cinque; mentre quelli di Piano, che nell'inseguirli si erano ad essi avvicinati, erano in tre soli e bevuti ed inermi.

Dell' Angelo Giuseppe di Cristoforo è un ragazzo di Amaro. La sera del fatto egli tornava da Gemona ad Amaro, assieme ai Prodorutti ed al Simonetti e ad una donna. Quando furono nella frazione di Piano, dirimpetto all'osteria Biglietti 1860, 139,50 Gandolin, il Tamburlini chiamò Francesco Prodorutti che andò nell'osteria. Intanto esso e la donna e il Simonetti procedevano a passo. Poco dopo, udirono contrastare nell'osteria e videro che uno di quelli che si trovavan là dentro veniva buttato fuori - il Tamburlini. Poi l'abbarussamento continuava. La donna gridava, dal carretto:

- Lasséli per l'amor di Dio! Vide quei di Amaro che andavano per scappare, gli altri che li bastonavano gridando: - Dàlli! Dàlli!

Egli fuggi e non vide altro. Leggesi l'esame scritto del Valent Simeone, d'anni 22. Lo riassumiamo: Fra le quattro e le cinque di jeri

nel domani del fatto) si giuocava alle

carto nell'osteria di Giacomo Candolini, I io, Valent Giacomo, Di Bernardo Francesco o Colavizza Antonio. Nel notare punti 69, taluno di noi disse scherzando: -- Sessantanovo testo di Amaro, -- senza badare che c' crano nell'osteria cinque giovinotti di Amaro. Ne nacque una contesa. L'oste fece sgombraro l'e-

sercizio. Quei di Amaro, di fuori, ci slidavano. Noi altri uscimmo. Eravamo tutti ubbrischi. Contrastando, ci avviammo per la strada che conduce ad Amaro. Ad un tratto mi sentii colpito al ventre. Caddi. Non vidi ferire altri. Dapprima non mi accorsi di essere stato ferito: credevo di aver ricevuto solo un pugno al ventre, poi smarrii i sensi.

Il mio feritore è un calzolaio di Amaro detto Tabai. Se quei di Amaro sono contusi, vuol dire che taluno dei miei compagni li avrà colpiti. Io mi difendevo dal Tabai che tentava colpirmi.

Oggi il processo continua. I testimoni da udire sono 53. Credesi che il processo finirà domani a sera.

### Notizie telegrafiche. Una Esposizione internazionale a Milano. Non si chiederebbero sussidi

Miliano, 24. Si sta costituendo un Comitato di spiccate notabilità cittadine per mettere le basi ai progetto di una grande Esposizione da tenersi in Milano nel 1895.

Tale Esposizione 'sarebbe' internazionale per le macchine, che ne costituirebbero la parte più importante, e nazionale per il resto.

Il Comitato quanto prima annuncierà una sottoscrizione, per la quale si fa già affidamento per circa un milione di

promotori per l'attuazione del grandioso progetto conterebbero esclusivamente sulle sottoscrizioni e sui proventi stessi della-Mostra, e-non-verrebbe chiesto nessun sussidio al Governo.

### Giurati processati e giornalisti uccisi pei fatti di Nuova Orleans.

Nuova Orleans, 24. Il grande Giuri approvò l'atto d'accusa nell'affare di subornazione di certi membri del Ginti che ultimamente assolse gli italiani accusati dell'assassinio del capo della polizia Hennessy. L'affare si giudicherà dinanzi ad un Giuri ordinario.

New York, 24. - Hardenstein, redattore d' un giornale, ebdomadario che si pubblica a Vicksburg, fu ucciso iersera con un colpo di pistola, da Cashman redattore dell' Evening Post, in seguito ad una polemica relativa aleccidio degli italiani a Nuova Orleans.

### Condanne in blocco.

Oporto, 24.11 tribunale militage condannò i colpevoli principali della recente insurrezione da 4 anni di carcere e successiva deportazione in Africa sino a 18 mesi.

Di 266 militari, 240 furono condannati, di civili 7 condannati e 15 assolti.

### Furore di parte.

Cork, 24. Un partigiano di Parnell assali il deputato antiparnellista Timos teo Healy nella sua abitazione, e gli ruppe gli occhiali.

Temesi che ne abbia a soffrire la forza visiva se la vista non è forse perdota totalmente.

### Duecento: massacrati.

Nuova Work; 24. Si-telegrafa da Valparaiso essere stati legati duecento insorti assieme e poi uccisi barbaramente a colpi di cannone.

### NOTIZE DI BORSA

TRIESTE 24. i amound Scarsissimi affari. Le carte quasi invariate: dai prezzi di ieri ed i cambi alquanto più deboli. arg. - - - Ren-Napoleoni 9.14.1124 9.15.1 2Napoleoni pronti per fine lugho a -.-. Zecchini 5.39 a

5.41 L. Sterline 41.48 a:11.51 - Live Turche che - a 2 Londra 115 25 a 115.50 Francia 45.60 a 45.75. Italia 45.20 a 45.40. Bancanote Ital. 45.25 45.35. Dette Germaniche 56.50 a 56.60. Rendita austriaca in carta 92.70- a 92.9) Dette

Azioni Credit 310.75 | 1864, 179.— Rendita austr. in carta 92:70 Ferrate dello Stato 247.—. Dette Settentr onali -.- Napoleoni 9.14.112 Lotti Turchi -.-. Azioni Credit ungher. 356 50. Lloyd austr. 407.-

Banca anglo-austriaca

PARIGI, 24. Rendita Fr. 95.35 -Rendita 300 per 94.97 Rendita 4 e II2 105.15 Rendita it. 94.95. Cambi su Londra 25.20 ! Consolid. inglese 96. HJf6 Obbligazioni ferr, italiane 337.—. Cambio italiano ÷. 14146 Renditaturca ↓

dita austri in carta Rendita ungh.in oro4010 105.40 a105.60. detta in carta 5gl0 101.10a101.25Credit 310.50a 11 311.50 Ren. ital. 93.518 a 93 314 .Croce rossa Italiana

13.40 a 13.80 Lotti turchi 36.75 a 37.25 Serbi 3010 38.50 m 39.— Serbi nuovi 5.20 a 5.60 VIENNA, 24.

166,70 Lombar, 121,35. Union Banck 248.— Landerbank 219.-Prestito comun. viennese 149.25 Rendita austriaca in oro 111.35 Detta ungherese in oro . -, Detta det-

ta 40<sub>1</sub>0 105,50 Detta detta in carta 5 010 101.25. Azioni tabacchi 163.25. Disamata. 19.10 Banca di Parigi

822.— Ferr. tunisine 50 25 Prestito egiziano 496.56. Prestito spagnuolo est. 77.24 Banca di sconto 533:--. Bane. ottomana 626.56 Credito fondiario 1276. Azioni Suez 2472.

Luigi-Monticco, gerente responsabile. sciadri; n. 5.

## TRIESTE UDINE

V. Savorgnana n. 14 Piazza della Borza n. 16 Ricca Esposizione per la Vendila-Scambio

# Pianoforti, Organi

ed Armonium. RAPPRESENTANZA

Primarie fabbriche di tulli i paesi NOLEGGIO,

accordature, riparazioni.

PRESSO

#### PREMIATA OFFICINA MECCANICA FRATELLI ZAKNONI

Udine - via Aquileja N. 9 - Udine trovasi un completo assortimento di macchine da cucire a mano ed a pedale dello migliori fabbriche germaniche ultimi sistemi ed a prezzi da non temere concorrenza.

Specialità PHOENIX Specialità

Macchina a pedale senza navetta la migliore che si conosca - lavorando tanto per uso famiglia come per sarto e calzolajo. Si assume qualunque lavero di ripar zione a prezzi modicissimi.

In Galleriano, frazione del Comune di Lestizza, presso il sottoscritto, trovasi disponibile una partita Seme prati artificiali stabili.

Il miscuglio é composto di 5 sementi e riesce tanto nei terreni ghiaiosi come pure in terreni argillosi — Per ogni campo friulano sono sufficenti Kg. 30.

La semente vale L. 70 al quintale, Vincenzo dott. Pinzani.

Si trovano in vendita le rinomate Focaccie per le SS. Feste l'asquali

#### SPECIALITA INCHIOSTRO.

Il Kini Bachi è un inchiostro prezioso della cui vendita si rese concessionaria per tutta Italia l'Impresa di pubblicità Luigi Fabris e C., Udine, Via Mercerie, casa Masciadri, n. 5.

Serve per registri come ad uso copiativo. L. 1 alla bottiglia.

# PROFUMATE.

gli appartamenti o la biancheria

colla nuova carta orientale, che odora soavissimamente e si ra comanda in ispecialità per togliere le cattive esalazioni delle camere, lieux d'aisance ecc.

Centesimi 80 un libretto di molti fog'i legati elegantemente in cartoncino portante l'istru-

Si vende unicamente dall' impresa Fabris -Via Mercerie Casa Masciadri - 5 Udine.

### FOLVERE FERNET

per preparare con tutta facilità un Fernet cconomico ed eccellente. Dose per 6 litri con istruzione lire due. È in vendita presso l'Impresa Fabris - Udine - Via Mercerie, Casa Masciadri N. 5.

Volete risparmiare medico e medicine? Bevete l'Elixir Salute dei frati Agostiniani in vendita presso l'impresa Fabris, Via Mercerie Casa Masciadri N. 5.

### WEIN-PULVER.

Preparazione speciale colla quale si ottiene un buon vino bianco spuimante tonico digestivo. Dose per 50 litri L. 1.70. - Rivolgersi all'Impresa di pubblicità Luigi Fabris è C., Udine, Via Mercerie; casa Masciadri n. 5.

Timbri di vero cautchone assortiti a prezzi

Placehe in ferro smaltato per porte uffici - Nameri per teatri, Camere d'alberchi, Tabelle per chiavi - Etichette per bottiglie - Salsamentari - Pasticieri.

Rivolgersi all' Impresa di pubblicità Luigi Fabris e C., Udine, Via Mercerie casa Masciadri n. 5.

# Vino buono.

Colla celeberrima polvere enautica si prepa rano 50 litri di vino rosso moscato igienico

come viene attestato da valenti chimiel. ... (07 Un pacco per 50 litri con istruzione si vende a lire 2.20 all' Impresa di pubblicità Luig Fabris e C., Udine, Via Mercerie, casa M.

### Yermouth a buon prezzo.

So al vuole avere un eccellente ed economica Vermouth semplico o chinato il qualopuò staro in confronto dei preparati delle migliori fabbriche, si usi la polvore in vondita; presso l' Impresa di pubblicità Luigi Fabris, Udine, Via Mercerie, ensa Maschalri n. 5. Una scatola per doso di otto litri lire 1.20.

Questo mastice serve per difendere il tappo delle bottiglie dall'umidità e per impedire la possibile comunicazione dell'aria col vino attraverso il turacciolo.

#### Scatola lire 0.60.

In vendita presso l' Impresa di pubblicità Luigi Fabris e C., Udine, Via Mercerie, casa Masciadri,n. 5.

Curate, donnine care, lo scrignetto di perle, che tenete in bocca. E' l'adornamento più bello dell' umana creatura.

Comperate la polvere Vanzetti, il preservativo miglioro per i denti. Costa cent. 50 o iire i ogni scatola e vale tanto più,

E' benemerita venditrice l'Impresa di Pubblicità di Luigi Fabris u C. via Mercerie Casa Masciadri N. 5.

#### ECONOMIA.

POLVERE BIRRA. - Con questa polvere s ottiene una eccellente ed economica birra. -Costa centesimi 12 al litro ! - Non occorrono apparecchi speciali per fabbricarla - Dose per 100 litri lire cinque.

VINO ROSSO moscato igienico, si ha colla polvere enautica. - Un pacco per produrre 50 litri lire 2. 0.

VINO BIANCO -- Spumante tonico digestivo si ottiene coi preparato Wein pulver. - Dose 50 litri lire 1.72.

VERMOUTH. - Polvere aromatica che dà un eccellente Vermouth semplice o chinato. --Dose per 8 litri 1.25.

Rivolgersi all' Impresa di pubblicità Luigi Fabris e C. Udine, Via Mercerie, casa Masciadri n. 5.

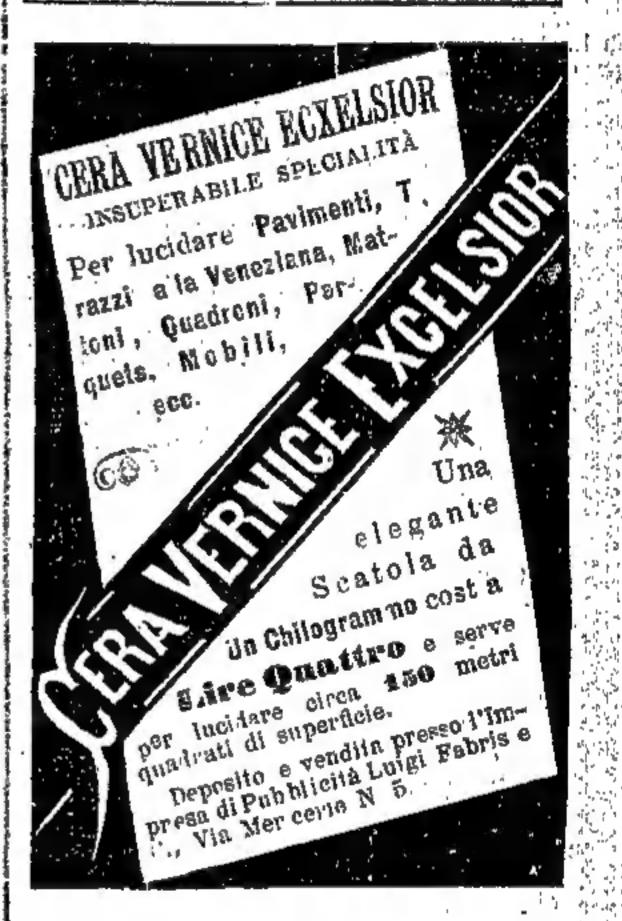

Timbri di vero cautchone vulcanizzato innegoziante e ad ogni persona privata.

Timbri coi quali si ottiene una impronta sorprendentemente nitida sopra il legno; metallo, tela, porcellana ed altri oggetti duri e ineguali.

Timbri da studio, tascabili, in forma di ciondolo, di medaglia, di ferma carte, di penna, di temperino d'orologio, di scatola da flammiferi, di taccuino, ecc. ecc. Presso l'Impresa di Pubblicità Luigi Fabris e C., Udine, Via Mercerie, casa Masciadri



LIQUORE STONATICO RICO TITUENTE



Si avverte, che per impedire possibilmento la unaumerevoli contes fazioni del FERRO CHINA-BISLERI state messe in Commercio in questi altimi tempi - La Ditta BELLCE BISLER di Milano veude à dat 1. Aprile in avanti il suo

# FERRO-CHINA

esclusivamente in Bottiglie

e non più recipienti grandi come sinora fu usate.

Vendesi dai principali farmacisti, dreghieri e liquoristi.

# OLIO . FEGATO



(in Norvegia)

CHIARO, BIANCO E DI GRATO SAPORE

Quest'Olio fabbricato a Cristianaand nella Norvegia dalla casa legiese COSWEL LOWE e C. che cedette la privativa per l'Italia ed Oriente alla ditta A. Manzoni e C. di Milano, oltre ad una ricchezza ( non comune agli Olu de Meriuzzo in commercio ) di sali jodici depurativi e sostanze nutritive, ben ruramente fa di stescati, che a giudizio di tutti i medici riescono, sebbene inccui, di dig stione difficiliesma: è da preferirsi quindi il nostro Olio di Cristianeand per quegli esseri in-debo'iti da gravi malattie, per i bambini e per i convalescenti che abbisognano di nutrizione. È il più a buon mercato di tutti gli Ola di merluzzo venduti in bottiglie, giacche al prezzo

di L. 250 si ha qua bottiglia conten ute circa 400 grammi di Olio di Fegato di Merluzzo del più puro 8 più perfetto.

Agli acquirenti di 12 bottiglie si accorda lo sconto del 10 per cento.

Deposito e vendita da A. Manzoni e C., Milano, via S. Pao e, 11 — Roma via di Pietra, 91. Genova, Piazza Fontane Morose,

In Udine presso Comelli — Comessati — Ministri - Fabris.

# POLVERE

# conservatrice del Vino

Questa polvere, preparata dal valente chimico Montalenti, conserva intatto il vino ed il vinello anche in vasi non pieni o posti a mano e

tenuti in locali poco freschi. Arresta qualunque malatifa incipiente del vino: dacche venne posta in commercio, si ebbero a constatare diversi casi di vini che comincia- 🌄

avno a inacidirsi e furono completamente guariti. I vini trattati con questa polvere possono viaggiare serza pericoli. I viui torbidi si chiariscono perfettamente in pochi giorni. Numero sissimi certificati raccomandano questo produtto.

I Coltivatore, il Giornale Vinicolo Italiano e altri periodici gli hanno dedicato articoli d'elogio.

Ogni scatola contenente 200 gr. che serve per 10 ettolitri di vino bianco e resso, con istruzione dettagliata, lire 8.30, per due scatole

o più lire & l'una; scinti per acquisti rilevanti. Unica rivendita per tutta la Provincia, di Udine presso l'IMPRESA di PUBBLICITA LUIGI FABRIS, a C, UDINE, Via Merierie, casa Ma-



sciadit, u. 5.

Dei Prati égostiniani di San Paolo Il più ic e iente LIQUORE

s omatico preferibile ai molti che travansi in commercio pel suo gusto squisitissimo. DELIZIOSA B.BITA

all' acqua di seltzo semplice, consigliabile prima del pranzo.

Si vende da tutti i principali liquoristi, drogbieri e farmacisti.

Prezzo della bottiglia L. 2,50

Deposito e vendita: Presso l'Impresa " Pubblici à

Luigi Fabris via Mercerie Casa Masciadri 5 e presso il farmacista Augusto Bosero, dietro il Duomo; in Venezia Presso l'Agenzia Autonio Longe gs,

#### Contro il Tarlo degli Abiti

L'odore acuto della polyere Naftalina impediace lo aviluppo del tarlo tra gli abiti, le stoffs o le lane,

Basta collocare piccois quantità di questa polvere in un angolo del mobile destinato agli abiti, pellicerie ecc. per garantire l'immuw nità di essi dall' opera devastatrice del tarlo.

Scatola centi 50. Per acquisti rivolgerei all' Impresa di pubblicità Luigi Fabris, Udine Via Mercerie, casa Ma-

Signer Jacopo Serravallo - Trieste.

L'Ol o naturale fegats di Merluzzo, che Vot ci favoriste per il trattamento degli scrofolosi ricoverati all' Ospizio marino) fu da questi bene tollerato e spiego sui medesimi costante. mente un ottimo effetto locche ben joientieri vi attestiamo. Per il comitat.) esecutivo

A. dott. Castiglioni. Trieste, genesio Filk

dell' Ospizio Marino

HILAND - BUMA - NAPOLI - GREGVA

# SPECIALITA?

per lavar stoffe, in seta, lane ed altre

sensa punto alterargo il coloro

Si faccia eclogliere questo perso di sapone in un litro di acqua bollente, si Issoi ben raffred-

dare e quindi a'adoperi. Cont. 60 al pezzo con istruz. Rivolgerai all'Impresa di pubblicità Luigi Fabris e C., Udine, Via Mercerio, casa Masciadri,

### TELA ASTRO MONTHO

superio e all tela all'arnica ed altri cerutti per la perfetta guarigione dei calli, vecchi indurimenti della pelle, occhi di pernice, uspi esse della cute, bruciore ai ai piedi ecc. Una bueta con istruzione lire UNA.

Rivolgerai per acquisti sil' IMPRESA DI PUB-BLI ITA LUIGI FABRIS & C., casa Masciadri n 5, Uding.

Colla celeberrima polvere enautico si preparano 50 litri di vino rosso moscato igienico come viene attestato da valenti chimici.

Ua pacco pen 50 litri con istruzione si vende a lire 2 20 ali Impresa di Pubat blicità Luigi Fabris e C. Udine, via Mercerie, pasa Masciadri, n. 5.

### Wein - pulver.

Preparazione speciale colla quale si ottiene un buon vino bianco spumante. tonico digestivo. Dise per 50 litri lire 1.70. Rivo gersi ali Impresa di Pubbli cità Luigi Fabris e C. Udine, via Mercerte, casa Masciadri n. 5.

Questo nome arabo nesconde una vernice ottima per stivali, vetture, finimenti da cavallo, valigie e qualunque oggetto di cuoio.

In brevissimi istanti- da una verniciatura bella e di lunga durata, e non costa che la metà degli altri lucidi.

L' Ochroma è divenute ormai d'uso generale. Ogni bottiglia con jatruzione e pennello costa sole L. 1.50 e si trova presso l'ampressa di pubbiteltà Luigi Fabris e C. Udine Via Mercerie, casa Menciadri, a. b.

# Vetro solubile

per attaccare ed unire egai sorta di cristallo porcellane, moshici, ecc.

Prezzo cent. 80 la bottiglia con infruzione, Si vende in UDINE presso I' Impresa di pubblicità Luige Fabris. C., Vla Mercerie, cara: Masciadri, n. 5.

Un timbro da inchiostro con portapanne, porpal pie, suggella con cifce, flaconcino d' inchiostro. Un solo elegnatigaimo oggettopotete avere dal IMPRESA DI PUBBLICITÀ LUIGI FABRI C., Uonne, Via Mercerie, casa Marciadri n. 5.

### Specialità inchiostro.

Il-Rini Baki b un inchioatro prezioso della cui vendita si lese concessionaria per tutta linlia l' Impresa di pubblicità Luigi Fabris e C., Utine. via Mercerie, cesa Mascladri, n. 5. Serve per registri come ad uso copiativo. L. Lalla bottiglia:

da studio, itascabili, in forma da clondolo; di medeglia, di ferma carta di penna, di temperino, d'orologio de

tasca, di scatola da fiammiferi. coi quil si ortiene una impronta nitidissima sopra il leguo, metalio tela, porcellane ...

od altri eggetti duri ed ineguali. di dua'siasi forms o dimensione, di somma comodità, eleganza, chiarezza,pulitezza,ricarcabile solidità ... di vero caut chanta vulca. nizzato indispensebili ad ogoi ufficio; ad ogni

negoziante, ad ogni persona privata Rivolgersi unlcamente

all UFFICIO di PUBBLIC TA Luigi Fabris e C. UD NE, Via Mercerie; casa Masciedri, numero 5.





Baigere su ogni rotolo e su ogni istruzione la marca qui in flanco. — Contiene: gomme ammoniaco, galbano, benzoe, ca 26 — idem di Cajenna 150 — Acido epirelco crist., idrato potassico cas. 4. — Prezzo L. 1.40 ai rotolo e L. 1.65 franco orri, Effetto garantito: " 1 11:11

Vendita da A. MANZONI e C., chimici-farmecisti, Milano, via san Pao-In Udine, Filipuzzi Comelli, Minisini, De Vincenti farmacisti.

### Alle brave Massile

Rucceoman liamo Il uso di queste utilissime specialità. Sapone al Fiele per

toglier- qualunque muechia dagli abiti. Ottimo anche per le più delicate stoffe in seta che ni possono: lavare senza alterarne il colore. -Un pezzo 40 contesimi. con intugione.

Vetro Solubile per accomodare ed unire cri stalli rotti, porcellane, terraglio, mosaici, -Un flacon con istruzione centesimi 80. Amido Banfi gennino

- Scatola piscola cont. 30, scatola grande conterimi 60. Cipria Band profu-

meta, igianica a cent. 80 ii pacco. Rivolgerai all'Impresa df nubbliottå Luigt. Fabris e C., Via Merceres Casa Manciadely

nche a Udine è

in vendi a il ri-

Topmato CAFFE

QLANDESE, - da non

confonderai certamente

coile usuali cicorie -

il quale rappresents per

chi lo usa il risparmio

del 4r per c.nto. Per

fare un buon caffe basta

diffatti adoperare metà

polvere di quella im-

piecata comunemente,

aggiungoodovi un quarto di cuchiaino. - Si ven-

de caut. 25 il pacchetto

di un ottobramma al-

I Impaesa di pubblicità

Fuigi Fabri, e C., Udine

Zia Mercerie, casa Mu.

nciadri, n. b.

# Capelli lunghi 185 CENTIMETRIO

Meravigliosa pomata per far erescere i capelli e la harba.

The state of the s

To, Anna Csillag, dichiaro che i mier capelli raggiunsero la straordinaria lunghezza di 185 Centimetri, dopo aver usato per 14 mesi la pomata da me siessa inventata, la quale è l'unico mezzo per evitare la caduta del capelli, per farli crescere e per fortificare i bulbi ca-Questa pomata giova a far crescere folta

e rigogliosa la barba degli uomini, e, dopo breve uso dà una paturale lucidezza e finezza al pelo della barba edini capelli, e preserva da un precoce incanutimento anche nel età avanzata. Il deposito esclusivo è presso l'impresa di

pubblicità Luigi Fabris e C. Via Mercerie Cass. Masciadri N. 5. Prezzo lire 5 la scatola.

Insuperabile Specialità

per lucidare payimenti, terrazzi alla veneziana mattoni, quadron; parquets, mobili,

Una elegante scatola da un chilogramma costa lire quattro e serve per lucidare circa 150 metri quadrati di apperficie:

Deposito a vendita presso PIMPRESA DI PUBBLICITÀ LUI-GI FABRIS e C. UDINE, Via Mercerie, Casa Masciadri, N. 5. Particular Controls and

lidire, Griff 1860.

pubblicata Regno, e F rizzatu ai tolto il div aprire le a di qualsia Il diviete

gerito da assoluto e on. Nico qualora si liticanti o sichè, per Socialisti, questi ulti tener cont sempre ch Verame

In Ithia

terno "

somestra

it intestre

meso . . .

Pegli Sin

postale

W SINER

Il Gler

Progredime

dati da

Anche &

mira un

l'on, Crispi

ayeva riter

ad una Cit

rali, a noi Ci ispino, 4 dove sogli per discut poi-sorgev oli centri riunioni n esistono, i nel~concéd riunioni, ot lità, avend saranno or lagnarsi pe

Cost, me in certe 🤇 suoi prede luto far sa ritto di rin in grado s tempo stesi vengono ab E lo fece c tro jeri pu In essa i

nioni priva Per le prin con invito sociazioni, di pubblic Però l' Aut riunioni, ay l'ordine est sordini inte rguires la: THE PERSON NAMED IN

CASTA

Appendice (

Per obbe stegli dall' at confinarsi trema front ma nello ste camente alle glovandos distilla fatto subire trasformazio asciandone r

Disgraziata altrove, cos e molto più: corda che morté si acc denaro per 1

lazzi di Versa per tale biso tinto alla bo Ilasignorad

propria disp sorsa, si vi aglicamici, tali, per otte ranzia di b